11 ottobre 1973, presso la base aerea di Keesler, Mississipi. Due operai del cantiere navale di

Pascagoula, Charles Hickson di 42 anni e Calvin Parker di 19, stavano tranquillamente

pescando nel fiume omonimo quando, tutt'a un tratto, si verificò l'incredibile. "Erano le sette di

sera -racconterà in seguito Hickson- quando in alto apparve qualcosa. Uno strano oggetto blu

stava scendendo sull'acqua, lentamente. Nel cielo, tutt'intorno, si diffondeva una luce rossastra.

Senza rumore, quell'oggetto planava sopra di noi. Stavamo li' con la canna in mano senza far

niente. Bisogna pensare che l'avvicinamento di quell'oggetto ovale molto allungato fu

questione di pochi secondi. A un certo punto il disco si fermoò proprio sulle nostre teste, e tre

strani esseri uscirono da una specie di oblò. Galleggiavano come pagliuzze nell'aria. Noi

guardavamo in alto verso il disco volante pieni di paura, di stupore, incapaci di fare qualsiasi

cosa. La canna che tenevo in mano tremava; comunque, li vedevo, quei mostri, mentre

scendevano veloci. Erano alti circa un metro; avevano due occhi come i nostri, ma molto piu'

grandi. Le orecchie e il naso erano appuntiti. La loro pelle era grinzosa e rossastra. Sotto il

naso, invece della bocca, avevano un buco informe e sgangherato. Venivano verso di noi

rapidi. Uno di loro si avvicinò a Calvin, gli mise le braccia intorno alle ascelle, lo sollevò,

apparentemente senza fatica, e lo portò via. Gli altri due fecero lo stesso con me. Le loro mani

erano grandissime, come tentacoli di granchio. I due che presero me, mi sollevarono di peso e

mi portarono sulla loro astronave. Calvin, quando io entrai, stava già disteso sopra un

pavimento lucido, nero. Misero anche me accanto a lui. Mentre i tre extraterrestri se ne stavano

in disparte, un grosso apparecchio fluorescente si abbassava su di noi, fermandosi un attimo;

poi si ritirò verso l'alto. Gli strani esseri ci fecero girare su un fianco, poi sulla schiena e poi

sull'altro fianco. E per ogni posizione l'aggeggio fluorescente si abbassava su di noi, come

quando si fa una schermografia. Finita l'operazione, ci ripresero e ci riportarono nello stesso

punto dove prima stavamo tranquillamente pescando. Se ne andarono rapidi e silenziosi nella

stessa direzione dalla quale erano venuti. Gli extraterrestri non dissero nulla e non facevano

alcun rumore; non avevano addosso niente, cioé sentivamo che la loro pelle era pelle vera, non

indossavano tute. Dell'astronave vidi solo la stanza dove stava quell'apparecchio fluorescente.

Doveva emanare una radiazione, che permetteva di studiarci, di fotografarci come animali per loro sconosciuti...".

Ripresisi dal trauma, i due operai corsero alla base aerea di Keesler per chiedere aiuto. ma,

sentita la loro storia, i militari si rifiutarono di creder loro. Comunque, cedendo alle insistenze,

li sottoposero ad un esame per verificare se fossero stati contaminati da radiazioni. Il responso

fu negativo. A questo punto, per toglierseli di torno, gli avieri li indirizzarono allo sceriffo

Barney Mothis.

Quest'ultimo racconterà:"Erano cosi' spaventati che temevo morissero dalla paura. Diedi loro

qualcosa da bere, per tirarli su. Ascoltai la loro storia, prima da uno poi dall'altro; non ci furono

contraddizioni. Non erano ubriachi, non erano drogati. Chiesi informazioni a Pascagoula. Tutti

dicevano di loro:'Sono bravi ragazzi, gente a posto'. Li misi alla prova con la macchina della

verità. Risultò che non dicevano bugie. Ma non riuscivo a credere alla loro storia. Nelle

condizioni in cui si trovavano, pensai che fosse meglio se avessero passato la notte da me.

Accettarono. Li chiusi in una stanza dove avevo nascosto un registratore acceso. Durante la

notte conversarono tra loro. L'indomani mattina, quando sentii il nastro, non ebbi piu' dubbi:

quei due avevano avuto un'esperienza traumatizzante, il loro racconto era veritiero. Li portai

subito all'ospedale perché malgrado fossero passate piu' di dodici ore dal rapimento stavano

ancora in uno stato di semi-choc. All'ospedale li curarono, diedero loro dei sedativi, dei

calmanti. Nel frattempo da tutta la zona di Pascagoula e anche da tutto il Mississipi

continuavano ad arrivare telefonate di gente che segnalava dischi volanti, come quelli descritti

da Hickson e Parker...".

A questo punto lo sceriffo, ricredutosi, si affrettò ad avvisare tutte le autorità competenti.  ${\tt E}$ 

cosi', pochi giorni dopo, Pascagoula si riempi' di scienziati e professori. Dall'università di

Berkeley giunse l'ingegnere e psicologo James Harder, mentre dalla Northwestern University arrivò il preside della facoltà di astronomia, il professor Joseph

Allen Hynek, il maggior ufologo del mondo, già consulente dell'Aeronautica Militare per il

problema UFO. Hynek, dopo aver lungamente interrogato i due operai, ebbe a dichiarare: "Non

ho alcun dubbio: creature di altri mondi sono scese sul nostro pianeta. Da dove vengano e cosa

vogliono non lo so; tutte le ipotesi, a questo punto, possono essere attendibili. Charles Hickson

e Calvin Parker non sono matti né soffrono di allucinazioni né mentono, La loro storia é

veritiera...". E James Harder, che fece rivivere ai due l'esperienza sotto ipnosi: "La paura ed il

terrore che hanno provato sotto ipnosi sono la prova che non mentono, che non erano allucinati

e neppure lo sono. La loro reazione costituisce per me una prova inconfutabile che essi stavano

riattraversando con la memoria una vicenda fuori dal comune. Certe emozioni non si possono

simulare in uno stato ipnotico. Del resto, non c'é da stupirsi: numerosi casi di avvistamento di

dischi volanti sono stati segnalati in questi mesi...".

Hickson, in seguito, si sottopose ad altri esami, compreso un altro test alla macchina della

verità, effettuato da Scott Glascow, della Pendleton Detective Agency di New Orleans. Anche

questo esame ebbe esito negativo: il testimone non simulava.

Fisicamente entrambi i rapiti risentirono dell'esperienza vissuta: Hickson ebbe per alcuni giorni

una forte irritazione agli occhi, dovuta, secondo lui, alla luce interna che illuminava l'UFO;

alcuni giorni dopo ebbe inoltre una forte emorragia alla spalla. Parker invece rimase

psichicamente disturbato, e dovette essere ricoverato per alcuni giorni in una clinica.

I due non seppero dire con precisione quanto fosse durata tutta l'avventura. Hickson, ad

esempio, dopo esser stato radiografato venne lasciato da solo, per "dieci minuti, o forse un'ora",

sino a che i suoi rapitori non decisero di riportarlo sul pontile della pesca, ove giaceva a terra,

svenuto, l'amico Calvin.

La loro esperienza venne infine proposta in televisione, ed un disegnatore, Tony Accurso, stese

un identikit degli extraterrestri. Il caso suscitò cosi' un notevole scalpore, scalpore che durò

alcuni anni e che ispirò, in Italia, uno sceneggiato, "Extra", diretto da Daniele Danza per la rete nazionale.